

#### Notiziario parrocchiale. Periodico semestrale. Anno 10°. Numero 1. Aprile 2019.

Registrazione del Tribunale di Udine: n°26/ 10.12.2010. Editore: Parrocchia S. Tomaso Apostolo di Villaorba (Basiliano).

Direttore responsabile: Dr. Maria Grazia Fuccaro. Tipografia: Lithostampa - Pasian di Prato (Ud).

## Da lis lidris vierîs al dì di vuê

Si ringraziano i membri del Consiglio Pastorale ed Economico; gli estensori degli articoli; il fotografo R. Mattiussi; le persone che hanno collaborato alla distribuzione; e coloro che hanno elargito un'offerta per questo notiziario.

# «Come posso ridare speranza a mio figlio?»

È la grande attualità della ueste sono le domande che un papà mi ha posto vittoria di Gesù sulla morte; se non avesse vinto la morin questi giorni. «Perché mio figlio vede tutto te, non potrebbe proporci la speranza. Essa è il risultato "nero"; perché ha paura del futuro? Perché non e il dono della risurrezione di Cristo, apparentemente

vede nulla di buono davanti a sé? Come posso insegnargli ad affrontare la vita con speranza?». Caro papà, queste domande sono macigni e colgono la situazione reale dei nostri figli. Ma sono domande "pasquali", che cioè centrano con la Pasqua di risurrezione.

#### Proviamo ad affrontarle.

I nostri figli crescono in una cultura, 0 meglio "clima", di morte. Respirano ogni giorno pensieri negativi dalle labbra e dai

giornali degli adulti, i quali non sanno che propinare Dio. I pensieri del cristiano sono illuminati dalla Parola lotta contro la vita; quando i tuoi orecchi sono invasi da morte: Dio ha vinto la morte. messaggi musicali oscuri e macabri. Quando ti avveleni, Caro papà, prova a dire a tuo figlio di nutrirsi a questa

"per sempre",...?).

riamente alla prova proprio sul tema della speranza. mondo, attraverso la giustizia, la pace, l'amore. Perché se un genitore non riesce -e non sempre per sua Caro papà, dì a tuo figlio che la Pasqua è la sorgente di sce ad offrire loro motivi di vita o motivi per vivere!

La forza della speranza cristiana.

Come cristiani, non abbiamo che in Cristo risorto la ri-



sconfitto dalla morte, ma in realtà, vittorioso sulla morte fisica e su ogni altra morte. Se il cristianesimo fosse solo la religione del Cristo morto, non avrebbe nessuna speranza da offrire agli uomini. Ma poiché Dio ha risuscitato Gesù suo figlio, Egli ha scritto a caratteri di fuoco la speranza nel cuore degli uomini di ogni tempo.

sposta a questi interrogativi.

Alla scuola della Pasqua, il cristiano si nutre di vita, di vita eterna, di Parole di vita eterna, di amore eterno di

notizie negative, di suicidio, di guerre, di infedeltà, di di luce che è la Parola di Gesù (il Vangelo), che non è tradimenti, di morte. Quando ti nutri di morte, e hai parola di morte ma "Parola di vita eterna". Nutrito dalla negli occhi e nei ragionamenti la morte è difficile poter vita, ecco che dalla sua mente e dal suo cuore sgorgano essere uomini e donne di speranza. È difficile credere la speranza cristiana; essa trasuda da ogni poro, da ogni nella speranza e coltivare la speranza, quando sei cre- scelta e vissuto, da ogni ragionamento. Il cristiano è sciuto alla scuola della disperazione, della morte, della l'uomo "positivo" perché crede che Dio è più forte della

il tuo corpo sprizza colori di veleno da tutti i pori: sei fonte, e forse troverà la forza e la luce per accendere la arrossato, i tuoi occhi, le tue labbra, tutto del tuo corpo speranza nel suo cuore e nelle sue scelte di vita. Torneesprime il tuo avvelenamento.

rà ad essere "giovane" col cuore pieno di speranze (e
Quando si è avvelenati dalla morte è difficile coltivare la
speranza quella "alta" (la speranza toologala dana di speranza, quella "alta" (la speranza teologale, dono di speranza è stata accesa dal cuore di Dio. Alla scuola del-Dio, la speranza nella vita eterna), ma pure credere alla la Pasqua, tornerà ad accendersi uno sguardo meno speranza nella vita (avrò un lavoro, sarò capace di farmi cupo e più acceso di luce di speranza, perché avrà scoamare, di costruire una famiglia, sarò capace di pro- perto che non tutto dipende dalle sue forze (piccole), mettere e mantenere la promessa data di voler bene ma dalla forza di Dio, che regge il mondo con il suo amore di Padre, che vuole la vita per tutti i suoi figli, e Sì, il difficile "mestiere" dei genitori, oggi, è messo se- che insegna a lottare perché la speranza si affermi nel

causa- a comunicare la speranza ai propri figli, non rie- ogni speranza umana. E lottiamo insieme, perché si affermi la speranza nei nostri cuori. Buona Pasqua a te e a tuo figlio.

Don Dino, tuo parroco

### Domenica 2 dicembre

Paramenti viola per i sacerdoti oggi, incomincia l'avvento ed una delle due chierichette accende la candela, la prima delle quattro di questo periodo che ci porta al Natale di Gesù. C'è una più che discreta presenza anche fra i banchi; don Luigino pronuncia l'omelia ed affianca don Adolfo, sempre generoso nel salutare tutte le persone che s'impegnano per la nostra messa.

### Domenica 23 dicembre

Sono le giornate più corte dell'anno, ma è anche la quarta ed ultima domenica dell'Avvento: il sacerdote don Roberto indossa paramenti viola, una chierichetta accende l'ultima candela rossa, la chiesa è ben riscaldata. Ormai poche ore ci separano da Natale.

#### Domenica 25 dicembre

Natale del Signore, il verbo si è fatto carne. A mezzanotte la chiesa, a parte le prime due file, è così affollata, che numerose sono le persone in piedi, rimaste in fondo. Don Achille entra, appoggia un Bambino Gesù davanti all'altare e depone un altro più piccolo sulla mangiatoia del presepe e sparge l'incenso. L'atmosfera è intensa, ravvivata anche dal numeroso coro - applaudito alla fine della celebrazione- che intona le commoventi parole "Non piangere, Gesù".

Anche alle 11.30 del mattino l'atmosfera è festosa e partecipata, con due ministranti, don Achille coadiuvato da Luigino Stefanutti, e due chierichette. E' il diacono che legge l'inizio del Vangelo secondo Giovanni, "In principio era il Verbo (..)".

#### Domenica 6 gennaio

E' l'epifania del Signore, ecco i tre regi magi che vengono dal lontano Oriente. Celebra con tono pacato don Maurizio, giunto da Udine ed assistito da due chierichette; è il giorno in cui il sacerdote annuncia le date delle liturgie più importanti dell'anno: il 6 marzo sarà la messa delle Ceneri con l'inizio della Quaresima, il 21 aprile si festeggerà la Pasqua, la Pentecoste cadrà il 9 giugno, infine la prima domenica di Avvento sarà il 1° dicembre.

A fine messa il coro canta *Madonna nera* e poi i fedeli si affollano al banchetto per prendere una bottiglietta di acqua benedetta del fiume Giordano.

In paese, alle diciotto, il buio verrà rischiarato dall'accensione del tradizionale *pignarul*, mentre la befana regala ai bambini calze piene di caramelle.

#### Domenica 20 gennaio

Oggi è una delle maggiori feste della comunità: si ricorda sant'Antonio Abate, che – come spiega don Dino nell'o-melia- visse a lungo nel deserto e fu il fondatore della vita monastica, ancora nel secondo secolo dopo Cristo, e quindi non è da confondere con sant'Antonio di Padova.

La chiesa è gremita per l'occasione ed un motivo in più di festa è la presenza di nove coppie che celebrano que-



st'anno i lustri di matrimonio:

| -Della Schiava Angelo          |         |
|--------------------------------|---------|
| e Cozzi Renata                 | 55 anni |
| -Pigat Silvio e Donato Rosina  | 55 anni |
| -Zamparini Enzo e lop Lucia    | 50 anni |
| -Rossit Giobatta e Irene       | 50 anni |
| -Filiaggi Quinto               |         |
| e Buttazzoni Marisa            | 45 anni |
| -Rossi Attilio e Centis Marisa | 45 anni |
| -Della Schiava Flavio          |         |
| e Olivo Daniela                | 40 anni |
| -Marella Luciano               |         |
| e Zuccolo Lodia                | 35 anni |
| -Zamparutti Claudio            |         |
| e Granziera Paola              | 35 anni |

Anche se non si può fare a meno di notare l'assenza di coppie giovani, è ugualmente una festa che riempie l'animo: anche la processione, cantata, è partecipata intensamente. Il parroco prendendo spunto dalle Nozze di Cana, ricorda che il vino dell'episodio evangelico rappresenta l'amore tra i coniugi: "Che cos'è la vita, il matrimonio senza gioia?!"

L'incenso sparso all'inizio, la presenza di Bruno, il superlavoro per l'unica chierichetta e la croce astile portata per le strade fanno da coronamento alla festa. Al pranzo collettivo, cui partecipano in un'atmosfera festosa tutte le coppie festeggiate, don Dino ringrazia tutti i collaboratori che rendono ogni domenica (e non solo) un prezioso servizio alla comunità.

#### Mercoledì 6 marzo 2019

E' il mercoledì delle ceneri, il carnevale è terminato ed inizia la guaresima; Lucia, Beppino



e Flavio animano la liturgia,



in chiesa, alle 18.30, c'è più gente che alla messa domenicale per ricevere le ceneri da don Achille che contemporaneamente dice: "Convertitevi e credete al Vangelo". Il vangelo secondo Matteo aveva ammonito a evitare ogni forma di vanità ed ostentazione, a "non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli (..) il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà".

#### Nella foto accanto:

suor Nicole con i bambini della prima comunione il giorno della loro presentazione alla nostra comunità. Il 10 giugno scorso.

Anna D'Este, Andrea Rossi, Mattia Tamussin, Fabio Viskovic.

## «LA TENDA DI ABRAMO E SARA: INCONTRARE, ASCOLTARE, OSPITARE».

È il titolo di un convegno svoltosi a Basiliano, il 27 gennaio scorso e promosso dall'Azione Cattolica Diocesana, in collaborazione con il nostro gruppo locale di A.C. Qui di seguito il testo della meditazione proposta a tutti.

'attesa produce attenzione alla vita, a ciò che capita, a ciò che si sta muovendo davanti a te. L'attenzione porta a domandarsi, a cercare, ad aprirsi al nuovo, agli altri, alla vita che passa e bussa alla tua porta. Per Abramo ciò si concretizza nel momento in cui tre stranieri, tre sconosciuti passano lì davanti alla sua tenda in cerca di ristoro; Abramo e Sara allargano lo spazio della loro tenda accogliendoli come dei "signori". È l'ora più calda del giorno e nel deserto si può finire male senza riparo. Li accolgono lavando loro i piedi, offrendo l'ombra sotto una quercia e dando loro da bere e da mangiare (non gli scarti..., ma il vitello buono!).



Lavare i piedi era il gesto di più squisita e gradita ospitalità perché a quel tempo i piedi erano sempre all'aperto nell'unico paio di sandali, nel cammino si impolveravano, si ferivano e a ogni sosta andavano curati, lavati, unti e ristorati. Offrire l'ombra nel deserto significava offrire protezione e conforto, per aiutare il viandante stanco e accaldato a riprendere il cammino della vita. Era un gesto di premura e custodia talmente significativo che Dio stesso si identifica con l'ombra: «Il Signore è il tuo custode, il Signore è come ombra che ti copre,... Il Signore ti proteggerà da ogni male, egli proteggerà la tua vita» (Sal 121,5-7).

Abramo e Sara non sanno chi siano i loro tre misteriosi ospiti e non chiedono garanzie per lasciarli entrare. Solo dopo averli accolti e rifocillati sapranno che si tratta del «Signore» che li sta visitando e benedicendo. Quando tu accogli lo Sconosciuto che bussa alla tua porta e allarghi la tua tenda, entra con lui anche un carico di benedizione e di

vita: «Tornerò da te fra un anno a questa data – dicono i tre misteriosi personaggi ad Abramo – e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio» (Gen 18,10). Quando tu rimani aperto e accogli la vita, la vita si fa benedizione e fecondità per te, la tenda si allarga, si gonfia del vento della novità e si fa vela, spingendoti oltre.

per te. La tenda si allarga, si gonfia del vento della novità e si fa vela, spingendoti oltre. Dio è dove meno te lo aspetti. Dove abita Dio? "Dove lo si lascia entrare" (Martin Buber). Dio si presenta a noi non nei panni di Dio, ma con i tratti di un'umanità sofferente per permettere a noi di essere Dio, prendendoci cura dell'altro come farebbe lui con noi. Quando l'uomo accoglie l'altro uomo in quanto tale, accoglie Dio stesso. Quando tu accogli la Vita, comunque si presenti a te, stai accogliendo Dio e la sua benedizione. Dio si nasconde nella Vita che bussa alla tua porta con le sue novità, con indosso i panni stracciati della speranza.

Fraternità di Romena

| BILANCIO AL 31/12/2018 PARROCCHIA S.TOMASO AP. VILLAORBA |             |                                                         |           |  |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------|--|
| ENTRATE GESTIONE CORRENTE                                |             | USCITE CORRENTI                                         |           |  |
| Affitto terreni e acqua irrigua                          | 980,00      | Riscaldamento energia elettrica e acqua                 | 4.929,73  |  |
| Affitto locali canonica                                  | 2.960,00    | Assicurazioni                                           | 1.788,00  |  |
| Nr.55 Buste Natale                                       | 2.995,00    | Materiale consumo, manutenzioni ordinarie ecc. 1.076,49 |           |  |
| Offerte chiesa                                           | 2.766,17    |                                                         |           |  |
| Offerte pro Candy                                        | 263,20      | Imposte bollo e commissioni banca                       | 131,89    |  |
| Offerte varie                                            | 1.355,00    | Costi interparrocchiali                                 | 1.609,15  |  |
| Offerte funebri                                          | 2.705,50    | Imposte e tasse                                         | 1.243,81  |  |
| Interessi bancari                                        | 10,72       | Imperate e Isdc                                         | 427,00    |  |
| Offerte restauro Madonna                                 | 1.180,00    | Varie attività parrocchiali                             | 1.485,95  |  |
| Festa S.Tomaso                                           | 2.444,22    | Festa S.Tomaso                                          | 1.926,59  |  |
|                                                          |             |                                                         |           |  |
| TOTALE ENTRATE GESTIONE ORDINARIA                        | 17.659,81   | Cancelleria Bollettini Stampe varie                     | 822,20    |  |
| Sbilancio Gestione ordinaria                             | 1.867,62    | Arrotondamenti passivi                                  | 1,38      |  |
| Sbilancio Gestione Straordinaria                         | - 547,59    | Contributo a missioni pro Candy                         | 350,00    |  |
| SBILANCIO TOTALE 2018                                    | 1.320,03    | TOTALE USCITE GESTIONE CORRENTE                         | 15.792,19 |  |
| Rimborso Regione su Mutui                                | 27.931,58   | Lavori manutenzione canonica                            | 1.220,00  |  |
| Totale entrate 2018                                      | 45.591,39   | Manutenzione cappella                                   | 2.109,00  |  |
| Restauro Madonna                                         |             | 3.035,00                                                |           |  |
| SALDO 01/01/2018                                         | 3.985,47    | Chiusura lavori Imp. riscaldamento Chiesa               | 1.817,31  |  |
| ENTRATE 2018                                             | 45.591,39   | TOTALE USCITE STRAORDINARIE                             | 8.181,31  |  |
| USCITE 2018                                              | - 44.271,36 | Rientro mutui                                           | 20.297,86 |  |
| RESIDUO FINANZIARIO 31/12/2018                           | 5.305,50    | Totale uscite 2018                                      | 44.271,36 |  |

I bilancio al 31/12/2018 riporta uno sbilancio positivo di Euro 1.320,03.

Le voci più significative tra le entrate si riferiscono all'affitto della canonica, alle offerte per il restauro della Madonna e ai proventi derivanti dal pranzo comunitario in occasione della festa di S. Tomaso.

Per quanto riguarda le buste di Natale hanno contribuito solo 55 famiglie su 200 buste consegnate.

Un ringraziamento va a tutti coloro che a diverso titolo hanno contribuito con varie donazioni al restauro della statua della Madonna e partecipato al pranzo comunitario sotto i pini in occasione della celebrazione del Patrono S. Tomaso, festa che ripeteremo anche quest'anno e speriamo anche per gli anni a venire.

Tra le uscite si evidenziano i costi sostenuti per manutenzioni straordinarie pari a Euro 8.181,31 come sopra dettagliati.

Un doveroso ringraziamento alle nostre donne che si adoperano per la pulizia, il decoro e l'addobbo delle nostre Chiese.

Il Parroco ed il Consiglio Parrocchiale per gli affari economici.

## **PASCHE 2019**

Je tornade che grande fieste che inglove anime e cûr, chê che dâ sane rispueste a cui de muart ûl salta fûr

l' esistenze de nestre vite dal bon Dio concedude, cheste fieste met vie drete sul cemût che va vivude

Le nestre vite culì in tiere, no je altri che une prove, par capî cemût un siere, il sio timp in ce maniere

Cui le crôs le à puartade fin le ponte da la mont, no al à vût une vite asiade, ma di merits, jemple il cont

E culì il bon Diu fâs viodi cemût puartà le barcje al puart, par che in ben ognun proviodi a salvâsi dopo muart

> Resurìs le vite in tiere, al resurî nestri Signôr,

e sot il sburt de primevere dut ator cjacare amôr

Lis cjampanis di ogni vile a le fieste dan invît, a la grande vuelin dîle, il Signôr al è resurît!!!

E al svol di mîl cisilis a segnâ le volte al cîl, va l' ulîf cu lis colombis, a spandi pâs, su ogni curtîl.

**Luciano Marinig** 

## Allarme satanismo

Nel centro nord c'è un vero e proprio allarme-satanismo. Per sua natura il satanismo agisce in modo sotterraneo, occulto. È impossibile quantificare i numeri effettivi delle sette sataniche più o meno organizzate. Alcune sono improvvisate da giovani che si ritrovano e si uniscono attraverso iniziazioni attinte dal web o, come accaduto per le "Bestie di Satana", attraverso riti di affiliazione ispirati da satanisti del passato o ripresi dallo spiritismo. Nel territorio italiano la presenza del satanismo è capillarmente articolata. Sono attive microsette sataniche in tutte le regioni.

A diffondersi più rapidamente sono i gruppi del satanismo "acido" giovanile i cui adepti fanno uso di sostanze sintetiche. È un satanismo di basso livello, nel quale le droghe sintetiche equivalgono alla comunione di Satana e vengono usate proprio perché producono danni cerebrali. Per questo tipo di sette sataniche la morte psichica è più im-

portante di quella fisica.

Sono tre i tipi di sette sataniche in Italia: satanismo "acido" giovanile, satanismo del potere e satanismo apocalittico. Quello del potere coinvolge persone di livello socio-culturale più alto che entrano nella setta per raggiungere il successo o avanzamenti economici e di carriera: il leader gestisce e manipola gli adepti condizionando il

comportamento dei singoli in virtù della sua autorità riconosciuta dal gruppo. Chi guida le sette sataniche del potere ha mezzi materiali da ostentare per adescare, reclutare e influenzare soprattutto perso-

ne attratte dal mondo dell'occultismo. Il satanismo apocalittico o pseudo-religioso usa un'antireligione per prevedere la fine del mondo e un futuro oscuro con continui rimandi a preveggenze e conoscenze ultraterrene acquisite dalle tenebre attraverso medium, stregoneria, spiritismo.

Il Telefono anti-sette nasce nel 2002 e dal 2006 collabora con la Sas, la Squadra anti-sette della Polizia di Stato in una sinergia di prevenzione e aiuto alle vittime delle sette. Nell'odierna società occidentale, secolarizzata e atea, le sette sono una delle più rilevanti manifestazioni del "mistero del male".

Il diavolo «esiste davvero», ha assicurato più volte Papa Francesco, «a questa generazione hanno fatto credere che il diavolo fosse un mito, una figura, un'idea, l'idea del

male.

Ma il diavolo esiste e noi dobbiamo lottare contro di lui». «È il bugiardo, il padre dei bugiardi, il padre della menzogna, è un seminatore di zizzania, fa litigare, induce nell'errore grave, il diavolo non ci butta addosso fiori ma frecce infuocate, per ucciderci». Per questo Francesco esorta a «prendere l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito che è la Parola di Dio». L'antidoto è «la fede: si deve combattere; non è un semplice scontro, è un combattimento continuo».

Giacomo Galeazzi





Esponi anche tu, dalla domenica delle Palme alla do-

menica dopo Pasqua, alle finestre della tua casa, un fascetto di rami d'ulivo, annodàti con un fiocco rosso. Ricorderà a tutti che nella tua casa è passato il Signore Gesù, che con il suo sangue versato sulla Croce, ha portato vita e risurrezione; come quando in Egitto, nella notte della traversata, Dio portò al suo popolo, la vita e la liberazione dalla schiavitù.

È la Pasqua del Signore!



# Tutti a scuola... genitori!

Con un orario molto apprezzato, Sabato 9 marzo 2019, alle ore 10.30 si è tenuto a Variano, il primo incontro della Scuola Genitori incentrato sul percorso formativo "Educare è una cosa del cuore". L'iniziativa è stata promossa dalle scuole dell'Infanzia del Territorio in collaborazione con le parrocchie della Zona Pastorale di Basilia-

L'incontro, tenuto dalla Dott.ssa Silvana Cremaschi, Neuropsichiatra Infantile, aveva come tema: "Stabilità emotiva degli adulti e stabili-

tà emotiva dei bambini"

Partendo dall'assioma "le radici e le ali" la dottoressa ha illustrato, che il fine genitoriale è quello di offrire ai nostri bambini il luogo sicuro ove poter sviluppare le proprie potenzialità, fornendo loro l'autonomia alla crescità individuale.

Ha spiegato, anche con esempi vissuti da lei stessa, come mamma di tre figli e quinta di 10 figli, che i bambini nascono con un certo temperamento ma l'apprendimento avviene grazie alle emozioni, (intese come stimoli e memoria) che ricevono principalmente dall'ambiente famigliare in cui vivono.

Tali emozioni producono apprendimenti ed esperienze che rimangono nel loro vissuto e nei loro valori e che ripropongono nel loro futuro. L'incontro è stato indirizzato su tre tematiche principali, correlate tra di loro: i Bisogni del Bambino, i Bisogni della Famiglia e le Minacce e opportunità del Territorio.

Sulle prime due tracce abbiamo potuto approfondire l'argomento con vivo interesse, soprattutto per i bisogni dei genitori, spesso

troppo assorbiti ad educare i bambini dimenticandosi di essere prima di tutto una "coppia".
Purtroppo il tempo scorre troppo veloce quando si trattano queste tematiche e quando il relatore è così bravo e fruibile da stimolare confronti e ragionamenti che possono collegare la nostra infanzia a come siamo oggi, con quella dei nostri figli a come saranno domani. Speriamo sia offerta presto la possibilità di rivedere nella Scuola Genitori la Dott.ssa Cremaschi per poter conoscere il suo pensiero e darci altri stimoli anche sull'ultima tematica che non siamo riusciti ad affrontare insieme alla sua "guida"

Famiglia Cecutto (Orgnano)

Questa Scuola per i Genitori è nata dalla collaborazione tra le Parrocchie di Basiliano, Basagliapenta, Blessano, Orgnano, Variano, Villaorba, Vissandone e le Scuole dell'Infanzia "Maria Del Giudice" di Vissandone; "Walter Della Longa" di Basiliano; "San Giuseppe" di Variano.

# L'ATTUALITÀ DELL' "APPELLO AI LIBERI E FORTI"

Per Mussolini, don Sturzo, era un "sinistro prete", un pericoloso concorrente, da esiliare. Per la DC del dopoguerra un "rompiscatole" un "catto-comunista", da isolare per poter aprire - con la partitocrazia- quella strada dello statalismo endemico, figlio dell'assenza di un concreto ricambio di potere. Ecco il testo dell'appello del 1919. Sembra di rileggere l'oggi della politica italiana.

«A tutti gli uomini liberi e forti, che in questa grave ora sentono alto il dovere di cooperare ai fini superiori della Patria, senza pregiudizi né preconcetti, facciamo appello perché uniti insieme propugnano nella loro interezza gli ideali di giustizia e libertà. E mentre i rappresentanti delle Nazioni vincitrici si riuniscono per preparare le basi di una pace giusta e durevole, i partiti politici di ogni paese debbono contribuire a rafforzare quelle tendenze e quei principi che varranno ad allontanare ogni pericolo di nuove guerre, a dare un assetto stabile alle Nazioni, ad attuare gli ideali di giustizia sociale e migliorare le condizioni generali, del lavoro, a sviluppare le energie spirituali e materiali di tutti i paesi uniti nel vincolo solenne della "Società delle Nazioni".

E come non è giusto compromettere i vantaggi della vittoria conquistata con immensi sacrifici fatti per la difesa dei diritti dei popoli e per le più elevate idealità civili, così è imprescindibile dovere di sane democrazie e di governi popolari trovare il reale equilibrio dei diritti nazionali con i supremi interessi internazionali e le perenni ragioni del pacifico progresso della società.

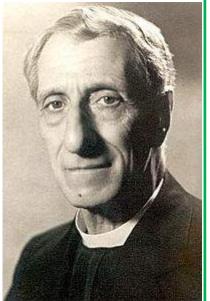

Perciò sosteniamo il programma politico-morale patrimonio delle genti cristiane, (...) e rigettiamo gli imperialismi che creano i popoli dominatori e maturano le violente riscosse: perciò domandiamo che la Società delle Nazioni riconosca le giuste aspirazioni nazionali, affretti l'avvento del disarmo universale, abolisca il segreto dei trattati, attui la libertà dei mari, propugni nei rapporti internazionali la legislazione sociale, la uguaglianza del lavoro, le



libertà religiose contro ogni oppressione di setta, abbia la forza della sanzione e i mezzi per la tutela dei diritti dei popoli deboli contro le tendenze sopraffattrici dei forti. Al migliore avvenire della nostra Italia (...), dedichiamo ogni nostra attività con fervore d'entusiasmi e con fermezza di illuminati propositi.

Ad uno Stato accentratore tendente a limitare e regolare ogni potere organico e ogni attività civica e individuale, vogliamo sul terreno costituzionale sostituire uno Stato veramente popolare, che rico-

nosca i limiti della sua attività, che rispetti i nuclei e gli organismi naturali - la famiglia, le classi, i Comuni - che rispetti la personalità individuale e incoraggi le iniziative private (...). Ma sarebbero queste vane riforme senza il contenuto se non reclamassimo, come anima della nuova Società, il vero senso di libertà, rispondente alla maturità civile del nostro popolo e al più alto sviluppo delle sue energie: libertà religiosa, non solo agl'individui ma anche alla Chiesa, per la esplicazione della sua missione spirituale nel mondo; libertà di insegnamento, senza monopoli statali; libertà alle organizzazioni di classe, senza preferenze e privilegi di parte; libertà comunale e locale secondo le gloriose tradizioni italiche (...). Le necessarie e urgenti riforme nel campo della previdenza e della assistenza sociale, nella legislazione del lavoro, nella formazione e tutela della piccola proprietà devono tendere alla elevazione delle classi lavoratrici, mentre l'incremento delle forze economiche del Paese, l'aumento della produzione (...), la soluzione del problema del Mezzogiorno, la colonizzazione interna del latifondo, la riorganizzazione scolastica e la lotta contro l'analfabetismo varranno a far superare la crisi del dopo-guerra e a tesoreggiare i frutti





Ci presentiamo nella vita politica con la nostra bandiera morale e sociale, inspirandoci ai saldi principii del Cristianesimo che consacrò la grande missione civilizzatrice dell'Italia; missione che anche oggi, nel nuovo assetto dei popoli, deve rifulgere di fronte ai tentativi di nuovi imperialismi di fronte a sconvolgimenti anarchici di grandi Imperi caduti, di fronte a democrazie socialiste che tentano la materializzazione di ogni identità, di fronte a vecchi liberalismi settari, che nella forza dell'organismo statale centralizzato resistono alle nuove correnti affrancatrici.

A tutti gli uomini moralmente liberi e socialmente evoluti (...), a nome del Partito Popolare Italiano facciamo appello e domandiamo l'adesione al nostro Programma». Roma, 18 gennaio 1919. **Don Luigi Sturzo** 



# Una giornata di fraternità tra sagrestani

Anche quest'anno si è svolta la gita dei sagrestani delle sette parrocchie.

Giovedì 28 marzo, come ogni anno, il Parroco ha radunato i sagrestani, preziosi collaboratori e custodi delle nostre chiese, per una giornata di spiritualità e fraternità, alla ricerca delle tracce di fede lasciate dai nostri padri.

Quest'anno è toccato alla zona di Vito d'Asio e Clauzetto, splendido territorio collinare del Friuli occidentale. Abbiamo contemplato alcune chiese (San Michele, San Martino e San Giacomo) con i loro tesori di arte e spiritualità, guidati dal Parroco don Italico Gero-

metta e dai suoi collaboratori. Abbiamo pure celebrato l'Eucaristia a Clauzetto, nella chiesa di San Giacomo, ove è custodita la reliquia del Preziosissimo sangue di Gesù (una delle cinque al mondo). Non sono neppure mancati il pranzo fraterno ed una visita culturale alle Grotte di Pradis. Ritemprati e rimotivati, ora possiamo continuare il nostro servizio alle nostre parrocchie, per aiutare la nostra gente a pregare ed incontrare il Signore Gesù. **FD** 

## Buone notizie dalla Caritas

Sabato 9 e domenica 10 marzo, prima domenica di Quaresima, nelle sette parrocchie di Basagliapenta, Basiliano, Blessano, Orgnano, Variano, Villaorba, Vissandone è stata organizzata l'iniziativa "DOMENICA DEL CESTO PER I POVERI", per la raccolta di generi alimentari per le famiglie

neri alimentari per le famiglie povere delle nostre comunità. All'iniziativa la comunità ha risposto con generosità offrendo generi alimentari per oltre 440 chilogrammi.

Anche a nome del nostro Parroco, noi volontari della Cari-

tas esprimiamo alle persone che hanno aderito un sentito ringrazia-

mento per la nobile offerta. Questo gesto di solidarietà contribuisce al sostegno delle attività che quotidianamente vengono svolte a favore delle famiglie povere e bisognose. Vi ringraziamo per la sensibilità e l'attenzione che ci è stata riservata e cogliamo l'occasione per porgere i migliori saluti con gratitudine e riconoscenza.

I Volontari della Caritas

La sede della Caritas Interparrocchiale è in via Verdi, 9 a Basiliano (cortile della canonica).

Il "CENTRO DI ASCOLTO" è aperto il Martedì (17.00-19.00) e il Venerdì (9.00-11.00)



La foto ci testimonia la gioia provata dai bimbi dopo la Prima Confessione 2018. Anche quest'anno, la grazia del Perdono scenderà sui bambini Sabato 18 maggio, Festa della Prima Confessione.



Nella foto a sinistra, il nuovo pullmino di proprietà della parrocchia di Basiliano, che serve per le attività dell'Oratorio e per quelle della Caritas interparrocchiale.

L'acquisto è stato reso possibile grazie alla parrocchia di Basiliano e all'aiuto economico fornito dalla BancaTer e dalla Fondazione Friuli.



# Lunedì 25 marzo 2019, solennità dell'Annunciazione del Signore

Quando tu accogli la Vita, comunque si presenti a te, tu accogli Dio nella tua casa.

La vita: DONO e MISTERO. Su queste due espressioni si è improntata l'omelia del parroco, che ha accolto e benedetto le future mamme e i loro sposi e li ha invitati a sviluppare i compiti a loro affidati da Dio. La benedizione ha avuto luogo al termine della Messa in loro onore, e animata dal canto della Corale "Calliope".

## ZICHICHI CE L'HA CON DARWIN...

L'evoluzionismo non è scientifico, ma è insegnato come un dogma incontestabile Quanti libri ancora oggi vengono scritti dicendo "la scienza ha capito l'origine della vita". Chi scrive queste cose non sa di cosa parla. "Zichichi ce l'ha con Darwin", dicono, "non è evoluzionista". No, e vi dimostro chi ha ragione. Oggi ci sono nel mondo decine di laboratori, con centinaia di scienziati che lavorano sull'origine della vita: come si passa dalla materia inerte alla materia vivente. Per dirlo in termini semplici, come si passa dalla pietra alla rondine. Se il darwinismo fosse scienza, se l'evoluzionismo biologico della specie umana fosse scienza di primo livello, noi sapremmo come si passa dalla pietra alla rondine. Come si spiegano questi laboratori, alcuni dei quali sono segreti? Talmente enorme è l'effetto economico-finanziario su questa speranza di scoprire come si fa a passare dalla materia inerte alla materia vivente che ci sono laboratori finanziati da privati nella speranza di scoprire questo incredibile fenomeno oggi non capito dalla scienza.

E allora, sapete cos'ha fatto Darwin? Darwin ha detto: "secondo me è così"; ma io non posso dire "secondo me è così". Debbo dire quali esperimenti posso fare in laboratorio per dimostrare che l'evoluzionismo biologico della specie umana è scienza riproducibile (quindi fare esperimenti, scrivere equazioni...). C'è qualcuno che ha scritto l'equazione dell'evoluzionismo? Nessuno. Non esiste nemmeno un'equazione. E come faccio io a dire che quella è scienza? È talmente potente la diavoleria della cultura detta moderna, che la stragrande maggioranza delle persone crede che l'evoluzionismo biologico della specie umana sia scienza. Voi potete immaginare qualunque struttura rigorosamente logica (quindi scrivendo equazioni), ma se questa struttura non è corroborata da esperi-

menti in laboratorio, quella non è scienza di primo livello.

'evoluzionismo biologico della specie umana è scienza al di sotto del terzo livello. L'evoluzionismo biologico della specie umana non ha né una formulazione matematica, né le prove in laboratorio. Come si fa a dire che noi veniamo dalle scimmie? Dimostramelo: prendi una scimmia e fai un uomo. Quella forma di materia vivente alla quale noi apparteniamo è venuta al mondo non si capisce bene esattamente quando, ma circa centomila anni fa, ed è sempre la stessa. Perché non cambia mai? Centomila anni, insomma, è una certa quantità di tempo. L'uomo è sempre lo stesso, dotato delle stesse proprietà intellettuali. E sapete che vi dico? Che secondo me siamo l'unica forma di materia vivente dotata di ragione. Quando dissi questo a Washington, trenta o quarant'anni fa, poco mancava che mi assalissero [...].

Nei laboratori segreti non si studia il passaggio dalla pietra alla rondine, quello è troppo complicato. Si studia il problema che si chiama "the problem of minimal life", il problema della vita minima: di quanti pezzettini di materia inerte ho bisogno per passare alla costruzione di una cellula della forma più elementare di vita. Questo è "the problem of minimal life". Se avessero ragione quelli che dicono "Zichichi ce l'ha con Darwin", questo problema non dovrebbe esistere, e invece esiste, eccome se esiste! La prova sta nei laboratori in cui si studiano queste pro-

blematiche nella speranza di poter rispondere a questo problema.

I vero problema sapete qual è? È come si passa dalla vita alla ragione. Se non fosse per questo terzo passaggio fondamentale di cui non si parla mai, come se non esistesse, noi non potremmo essere qui, io non potrei parlare con voi, voi non potreste capirmi. Sarebbe come se io parlassi ad un albero. È come se io potessi parlare ad un pescecane oppure a un gatto, a un cane. Attenzione: non parlare nel senso di trasmettere messaggi; parlare nel senso di trasmettere concetti fondamentali. La ragione di cui io parlo vuol dire rigore logico e scienza. Siamo l'unica forma di materia vivente dotata di ragione.

Se l'evoluzionismo biologico della specie umana fosse scienza galileiana, questi due problemi sarebbero capiti. **Prof. Antonino Zichichi**, fisico attivo nel campo della fisica delle particelle elementari.





# La FESTA DELLA VITA si è svolta Domenica 3 febbraio 2019, a Basiliano.

Alle ore 11.15, la S. Messa, presieduta dal Parroco, con la partecipazione delle famiglie dei BAMBINI NATI E BATTEZZATI nel 2018, è stata animata dal Coro dei giovani e ragazzi. Al termine della celebrazione, i bambini hanno

lanciato i palloncini colorati.

R

## COME ESSERE COLLABORATORI IN PARROCCHIA?

rel progetto delle Collaborazioni Pastorali occu-semplicemente dei prestatori pa una posizione centrale il tema dei ministeri. d'opera che, come una coopera-Per tanto tempo nelle nostre comunità le azio- tiva esterna magari anche conni pastorali fondamentali sono state gestite dai sacer- notata ideologicamente, operadoti e dai religiosi, data l'abbondanza numerica e la no su commissione. straordinaria capillarità della loro presenza in tutto il territorio diocesano. I ministeri laicali si sono così assestati o in una funzione sussidiaria ("per aiutare il parroco che non ce la fa più da solo") o sono stati relegati in Chiesa. Risulta fondamentale comprendere che il fonalcuni ambiti specifici come quello dell'amministrazione damento della struttura pastorale è l'ecclesiologia di o della gestione dei beni ecclesiastici. Questo assetto in comunione che ci ricorda che il vero soggetto e artefice molte comunità del Friuli è resistito anche ai venti di dell'azione ecclesiale è la Chiesa che agisce come corpo cambiamento conciliare che è passato lungo i confini organico, dove le diverse membra contribuiscono, parrocchiali come certi temporali estivi, senza mai ol- ognuno nel modo proprio, alla vitalità del corpo (1Cor trepassarli. In altri casi il Concilio è stato recepito con 12,1-31). Questo non si raggiunge solo attraverso una entusiasmo, come una scarica di novità, causando però "pianificazione dei servizi" ma «promuovendo una spiun pericoloso cortocircuito. Si si è fatta strada l'idea che ritualità della comunione» (Giovanni Paolo II), richiede il ministero dei presbiteri era giunto al suo tramonto e che era iniziata la nuova stagione dei laici. In molte comunità il magistero conciliare è stato recepito attraverso un percorso serio di formazione che ha permesso ai la Collaborazione che tenga conto di tutte le ministerialaici di trovare il proprio posto nella Chiesa senza sentir- lità necessarie. si ospiti di qualcuno o, peggio ancora, al posto di qualcun altro.

iene da sé che, dovendo rilanciare l'azione missionaria della nostra chiesa Diocesana, si è reso le. unitario e comprensibile. Non pasta infatti conoscere i non rimane nella vite» (Gv 15,4). ministeri, dovendo ridisegnare il profilo delle nostre È facile costatare che dove la vita comunitaria è povera, ro.

stente «tendenza a identificare unilateralmen- chie del territorio. te la Chiesa con la gerarchia, dimenticando la comune responsabilità, la comune missione del Popolo di Dio, che siamo in Cristo noi tutti. Dall'altra, persiste

Nel prossimo mese di giugno tutti i cristiani delle nostre parrocchie saranno coinvolti per il rinnovo del Consiglio pastorale.

Con la riforma diocesana, ci sarà un unico 12 PARROCCHIE **DELLA "COLLABORAZIONE** PASTORALE DI VARIANO"

ome accennato, questo tema riguarda la stessa missione e l'identità della



quindi un percorso di fede, di ascolto della voce dello Spirito che semina i carismi e un contesto ecclesiale trasparente nella elaborazione del progetto pastorale del-

Quindi la missione della Chiesa, l'evangelizzazione, come ci ricordano i vescovi, «non è mai opera di navigatori solitari» ma sempre azione dell'intero Corpo ecclesia-

necessario dedicare uno spazio adeguato alla L'opera del singolo (anche del parroco) è sterile quando ricomprensione dei ministeri nella Chiesa ritrovando non è veramente inserita nella comunione ecclesiale, nel Concilio le coordinate per disegnarne un quadro poiché «il tralcio non può portar frutto da se stesso se

parrocchie, risulta fondamentale avere ben chiara la i frutti apostolici sono scarsi, e invece dove il vissuto loro architettura dalla loro promozione non dipende comunitario è intenso ci sono buoni frutti. Per questo solo la vivacità ma anche la stessa identità della Chiesa. motivo il primo compito del progetto delle Collabora-Nella progettazione pastorale sarà quindi indispensabi- zioni Pastorali è mettersi al telaio che il Concilio ci ha le riservare un tempo adeguato alla comprensione della lasciato in eredità e ricostruire «il tessuto cristiano delle natura, della dignità e della funzione di ciascun ministe- comunità ecclesiali» (Giovanni Paolo II) tenendo ben presente che i pesi per tendere l'ordito dei singoli minino dei primi punti da chiarire riguarda la persi- steri saranno posti in condivisione dalle diverse parroc-

I progetto pastorale può diventare quindi lo spazio concreto di attivazione di tutte le componenti del corpo ecclesiale per un'adeguata formazione teoanche la tendenza a concepire il Popolo di Dio secondo logica e quindi momento qualificato perché i singoli un'idea puramente sociologica o politica, dimenticando comprendano che il battesimo ricevuto li orienta ad la novità e la specificità di quel popolo che diventa po- assumersi le proprie responsabilità, collegandosi in monella do armonico con gli altri membri. Affinché l'elaboraziocon ne del progetto compia questa funzione, risulta assolutamente necessario che avvenga con calma, in modo (Benedetto trasparente e sia animata da un autentico spirito mis-XVI). Questo auto- sionario. Ciascuno per la sua parte, come ci ricorda pa-

di Papa Benedetto «I laici si trovano nella linea più avanzata della vita delmette in evidenza la Chiesa. Abbiamo bisogno della loro testimonianza i due elementi di sulla verità del Vangelo e del loro esempio nell'esprimefragilità con cui re la fede con la pratica della solidarietà».

pro- «Il sacerdote di Cristo è unto per il popolo, non per scedeve gliere i propri progetti, ma per essere vicino alla gente CONSIGLIO PASTORALE PER LE fare i conti: pen- concreta che Dio, per mezzo della Chiesa, gli ha affidasare che la Chiesa to. Nessuno è escluso dal suo cuore, dalla sua preghiera

sto» revole intervento pa Francesco: seria gettazione sia solo la gerar- e dal suo sorriso». chia e che i laici quando entrano in campo siano

polo solo comunione

Cri-

Mons. Ivan Bettuzzi Delegato episcopale per l'attuazione del progetto

# Vuoi intitolare anche tu ai tuoi cari familiari defunti una delle sei aule del nuovo Oratorio?

In memoria dei cari defunti, sarà apposta nell'aula "intitolata", una targa ricordo con i nomi delle persone care che si vogliono ricordare. Il Consiglio per gli affari Economici della nostra parrocchia ha stabilito che l'offerta minima per la dedicazione di un'aula è di 5000,00 €.

Si suggerisce anche di fare gruppo -tra fratelli o familiari- per meglio coprire l'intera offerta, e raggiungere l'obiettivo di ricordare in modo solenne i propri cari. Mons. Luciano Nobile, nostro compaesano, ha dedicato la Sala giochi del nuovo Oratorio, in memoria dei suoi genitori OLGA ED ELISEO NOBILE, offrendo a tale scopo 10.000 €.

# INAUGURAZIONE DEL NUOVO ORATORIO

di via G. Verdi a Basiliano

## Domenica 23 giugno 2019

Ore 11.30,

Benedizione e intitolazione del nuovo oratorio Segue rinfresco e festa.



## LOTTERIA "NUOVO ORATORIO"

Acquista un biglietto e vincerai un futuro per i tuoi figli e nipoti, oltre a splendidi premi gastronomici per la tua famiglia.

Estrazione dei numeri vincenti,

Venerdì 31 maggio 2019 alle ore 20.30

L'estrazione avrà luogo, a Blessano dopo la processione della Madonna della carità in occasione della chiusura dell'anno catechistico

## ATTIVITÀ EDUCATIVE ESTIVE

- -Oratorio Estivo (ragazzi 6-14 anni): dal 24 giugno al 12 luglio, a Basiliano.
- -Oratorio "ultima spiaggia" per i compiti (ragazzi 6-14 anni): dal 2 al 6 settembre, a Basiliano.
- -Campeggio 3^-4^-5^ elementare: dal 15 al 21 luglio, a Sauris di Sopra.
- -Campeggio Medie: dal 15 al 21 luglio 2019 a Sauris La Maina.
- -Oratorio serale giovani (dopo i 14 anni): dal 24 giugno al 12 luglio, a Basiliano.
- -Campeggio giovani superiori: dal 27 al 31 luglio, alle Cinque terre liguri.
- -Esercizi spirituali per giovani universitari: dal 9 all'11 settembre, a Lussari.

ISCRIZIONI ALL'ORATORIO e a TUTTE LE ATTIVITÀ EDUCATIVE ESTIVE, per bambini, ragazzi e adolescenti: VENERDÌ 10 MAGGIO (dalle 15.00 alle 18.00) e SABATO 11 MAGGIO (dalle 15.00 alle 18.00), presso la canonica di Variano. Non si accetteranno iscrizioni oltre questi termini, né si accetteranno iscrizioni da fuori parrocchie.



Ecco i bimbi della
Prima Comunione
del gruppo 2018.
Celebrata a Variano
Domenica
27 maggio scorso.

Ci prepariamo
a celebrarla anche
quest'anno in due
sotto gruppi
Domenica
26 maggio e
Domenica 2 giugno



# L'Arcivescovo di Udine conferisce il titolo onorifico di "DUOMO" alla chiesa di Variano

Il nostro arcivescovo mons. Andrea Bruno Mazzocato ha accolto la petizione degli abitanti della parrocchia di Variano (12 giugno 2018) ed ha deciso di erigere la chiesa parrocchiale della stessa comunità, conferendole il titolo onorifico di Duomo. La richiesta popolare fu rivolta all'arcivescovo a seguito della perdita del titolo di Forania. Le motivazioni erano chiaramente indicate nella petizione popolare, presentata dal Parroco: "la riorganizzazione delle parrocchie e delle foranie della nostra Arcidiocesi; l'antichissima storia e attività pastorale della Pieve di Variano; la capienza e bellezza della chiesa suddetta (è la più grande chiesa

della zona); la prossima soppressione della Forania di Variano; la necessità di trovare un posto centrale per la futura Collaborazione pastorale dei Comuni di Basiliano e Mereto di Tomba, ed un luogo capiente a contenere i cristiani che vi si ritrovano".

#### Ma cos'è un duomo?

Il duomo è la chiesa principale di una città. La parola viene dal latino domus, che significa semplicemente "casa". L'evolversi della lingua italiana ha portato a riservare questo termine al luogo dove si riuniscono i fedeli per la liturgia. In origine, i cristiani si trovavano insieme in qualche casa (domus), dove si pregava e soprattutto si celebrava l'Eucaristia. Leggiamo ad esempio negli Atti degli apostoli che la comunità di Gerusalemme frequentava il tempio e spezzava il pane nelle case (2,46). "Spezzare il pane" è un'espressione che indica l'Eucaristia. Nella comunità di Troade, si narra anche negli Atti degli apostoli, i cristiani si trovavano insieme per spezzare il pane il primo giorno della settimana, cioè di domenica (20,7). San Paolo fa cenno più volte, nelle sue lettere, alle comunità che si radunano nelle case. Scrivendo ai romani, ad esempio, saluta Prisca e Aquila e "la comunità che si riunisce nella lora casa" (16,5); a Laodicea ci fa sapere che la comunità si raduna nella casa di Ninfa (Col 4,15); a Colossi in quella di Filemone (Fm 2).

Quando i fedeli sono diventati più numerosi, si sono costruite delle "case della Chiesa", cioè per la comunità. L'espressione latina era, "domus ecclesiae" e da qui derivano le parole duomo e chiesa.

#### Perché proprio la chiesa di Variano?

Nel caso di Variano, il termine duomo sta ad indicare la chiesa principale tra le varie chiese della zona. L'onore dato a questa chiesa gli deriva proprio dalla sua storia. Le prime notizie sulla Pieve di Variano si hanno in un documento longobardo del 762, riportato nel Codice della Chiesa di Grado del X° secolo, dove si leggono i nomi di alcuni paesi friulani tra cui Varianum. Lo storico Ludovico Antonio Muratori (1672-1750), nella sua monumentale opera "Rerum italicarum scriptores", scritta tra il 1723 e il 1738, nel volume XVI, che tratta della "Vitae Patriarcharum Aquilejensium" (attribuita ad Antonio Bellomo di Udine) parla nella vita del vescovo Niceta (454 d.C.) del Codice della Chiesa di Grado, risalente al X° secolo. Di questo codice ne parla anche Jacopo Valvasone di Maniago. Nell'elenco dei centri friulani appaiono anche Varianum. Il Codice citato dal Muratori riporta molti centri esistenti anteriormente al X° secolo. Poiché il vescovo Niceta (452 d.C.), è citato nella vita dei Patriarchi, dove sono elencati i centri sopra menzionati, dobbiamo ritenere che questi fossero esistenti a quell'epoca. Plebs Variani risale certamente ai tempi dell'istituzione delle Pievi cioè al IV° secolo. L'esistenza della nostra Pieve è attestata in seguito in un documento del 1190 e da un elenco delle Pievi del 1247. Erano soggette alla Pieve di Variano le Ville di Nespoledo, Pasian Schiavonesco, Basagliapenta, Villacaccia, Blessano, Villaorba e Vissandone.

La chiesa parrocchiale subì, soprattutto nel corso del Settecento, alcuni interventi di restauro e diversi lavori (furono eretti i tre altari, terminate le sacrestie ed esteso il coro) che si prolungarono fino alla seconda metà del XIX secolo, quando si prospettò l'esigenza di un ulteriore ampliamento dell'edificio che a causa del rilevante aumento demografico non riusciva più a contenere i fedeli. L'intento tardò a concretizzarsi e fu solo nel 1903 che un'apposita Commissione del luogo incaricò l'impresario Girolamo D'Aronco (1825-1909), padre del celebre Raimondo artefice, tra l'altro, del Palazzo Municipale di Udine, dell'esecuzione dei progetti architettonici per il nuovo edificio cultuale. Nel progetto l'antica chiesa si trovava così inglobata nel nuovo edificio a croce latina, del quale andò a costituire l'area presbiteriale. Si decise così di affidarlo all'impresario Vittorio Bigaro di Mortegliano (1909), il quale purtroppo ridusse a linee più modeste l'artistica idea del D'Aronco. I lavori a quel punto proseguirono celermente, tanto che il 17 luglio 1910 la chiesa fu benedetta e finalmente aperta al culto dei fedeli.

Una grande festa per tutta la "Collaborazione pastorale di Variano"

Ora, viene concesso a tutta la "Collaborazione pastorale" questo privilegio episcopale, e sarà proprio mons. Arcivescovo domenica 30 giugno prossimo, a conferire questo titolo solenne alla chiesa di Variano, durante la celebrazione eucaristica, in occasione della festività di San Giovanni Battista, santo Patrono della Comunità. Ringraziamo il Signore per questo dono e prepariamoci a vivere con responsabilità ecclesiale questo momento di grazia. Prendiamoci sempre più cura della chiesa, soprattutto, continuiamo a crescere nella fede dei nostri padri e trasmettiamola ai nostri figli. Preghiamo per il nostro Arcivescovo, affinché guidi con saggezza la nostra chiesa diocesana.

## ASSISI. UNA META UNICA per i ragazzi delle medie e delle superiori



A fine dicembre 2018 un gruppo di ragazzi delle superiori che si preparano al Sacramento della Cresima con gli accompagnatori, hanno vissuto un'esperienza formativa nella terra dei santi Francesco e Chiara. Arriviamo ad Assisi: è notte, e la città ci appare come uno straordinario presepe. Siamo alloggiati a Spello. Al mattino saliamo all'Eremo delle Carceri, luogo prescelto da Francesco per le sue "quaresime". È una bella salita, ma l'aria frizzante, il cielo terso e luminoso ci caricano di entusiasmo. Arrivati al convento, in mezzo ai lecci secolari, dove tutto invita al silenzio e alla riconciliazione, godiamo la pace di chi si sente atteso. La celebrazione dell'Eucaristia nella cappella ricavata nella roccia, la consegna del Tau, simbolo di Francesco, la testi-



monianza di un frate, ci aiutano ad entrare nello spirito del Santo. Ridiscendiamo, avendo davanti agli occhi tutta la piana di Assisi. Facciamo tappa alla Basilica di san Rufino, la cui facciata è una delle opere più significative del romanico "umbro"; all'interno è custodito il fonte battesimale, dove sono stati battezzati S. Francesco, S. Chiara, S. Gabriele Dell'Addolorata. Visitiamo la Basilica di S. Chiara e ci fermiamo in preghiera davanti al Crocefisso dinanzi al quale S. Francesco pregò nel 1205, ricevendo la chiamata a lavorare per la sua Chiesa. Alla sera, ci ritrovati amo per condividere quanto di bello vissuto nel-

la giornata, ringraziare il Signore e chiedere di saper custodire i doni ricevuti.

Il giorno seguente la pima visita è alle basiliche di San Francesco: alla cripta, che custodisce la tomba del Santo, dove anche noi, ci soffermiamo in ginocchio per un momento di preghiera personale; la Basilica Inferiore tutta affrescata con opere di Giotto, Cimabue o loro allievi; la Basilica Superiore, le cui pareti sono decorate da 28 quadri illustranti la vita di Francesco, attribuiti a Giotto e alla sua scuola, atti a mostrare come la Grazia di Dio è apparsa nel Suo servo. Frastornati da tanta bellezza ci rechiamo al cimitero di Assisi sulla tomba di uno straordinario ragazzo, morto quindicenne, Carlo Acutis, che ci è diventato familiare grazie ai video e alle testimonianze presentate durante il catechismo, una sosta che ci prende molto.

Scendiamo quindi a S. Damiano, il primo convento di S. Chiara e delle clarisse, dove, inaspettatamente incontriamo un giovane frate americano che ci dona una bella testimonianza. Qui restiamo ammirati dalla semplicità del luogo, dove Francesco, già molto sofferente, scrisse il Cantico delle Creature. La sera ci ritroviamo insieme per condividere l'esperienza della giornata. È un momento molto bello e arricchente anche per noi adulti che abbiamo la fortuna di essere qui, con questi ragazzi. Il terzo giorno visitiamo la grandiosa Basilica di santa Maria degli Angeli, che custodisce all'interno la Porziunco-la, la Cappellina che Francesco ricevette in dono dai Benedettini del Subasio, che divenne il nucleo del primo convento, e la Cappella del Transito, luogo nel quale Egli morì il 4 ottobre 1226. Abbiamo anche la possibilità di visitare, nel complesso



esterno della Basilica, una mostra straordinaria di presepi provenienti da ogni parte del mondo.

Sul piazzale ci aspetta un gruppo di ragazzi di Cascia, con i loro genitori, venuti ad Assisi per salutarci. Il tempo di una foto di gruppo con la bandiera del Friuli, una abbondante pastasciutta consumata insieme, ed è ormai ora di ripartire par Basiliano, felici davvero di una esperienza vissuta così.

La stessa esperienza, sia pur ridimensionata all'età, è riproposta anche ai ra-

gazzi delle Medie nei giorni 3, 4, 5 marzo 2019. Partiamo con tre pullmini. Questa volta ci guida il nostro parroco, don Dino. Scendendo, un fuoriprogramma: visitiamo il santuario

della Verna, sull'Appennino toscano, uno dei cuori del culto Francescano, dove il Santo ricevette le stimmate. Anche se la visita è breve, abbiamo l'opportunità di cogliere la bellezza e la sacralità del luogo.

Assisi ci accoglie con un luminoso abbraccio primaverile che incanta tutti, adulti e ragazzi, i quali si mostrano subito vivamente interessati. Don Dino d'altronde ha organizzato ogni cosa al meglio e sa alternare tempi di impegno a momenti di svago. I ragazzi apprezzano e rispondono in maniera sorprendente. Nei vari luoghi visitati, soprattutto a S. Maria degli Angeli, abbiamo incontrato dei frati che hanno saputo parlare ai ragazzi e trasmettere loro messaggi importanti. Vedere questi preadolescenti ascoltare e prendere appunti, fare domande e riflettere in silenzio è una lezione anche per noi adulti che abbiamo paura a volte di chiedere troppo. Il ritorno a Basiliano è un viaggio molto allegro che dice, più di ogni commento, la positività di questa esperienza.



È diventato ormai una bella tradizione per i ragazzi che si preparano alla Cresima. Così anche quest'anno è stata proposta per sabato pomeriggio 16 febbraio e domenica 17. Accompagnati dai catechisti, hanno condiviso un po' di tempo con i numerosi ospiti, sempre felici di accoglierci. Mi sono resa conto della potenza dello sguardo in questa società in cui i mezzi di comunicazione abbondano e in cui tutti hanno la possibilità di commentare ogni cosa, solo nel momento in cui, il mio interlocutore, è stato un uomo sordo muto. La sua voglia di esprimersi ha superato le barriere del suono: lui non parlava con il suono delle parole ma con i gesti del corpo e soprattutto con il suo sguardo: i suoi occhi ci hanno accolti con una potenza simile allo sguardo di Gesù, senza giudizio! E così ho riflettuto sul fatto che quando c'è un conflitto in una relazione la prima cosa



che ognuno di noi fa è abbassare lo sguardo e privare l'altro della nostra attenzione. La potenza dello sguardo è tale che con esso possiamo amare un fratello oppure emarginarlo. Comunicando tramite i social stiamo perdendo l'opportunità di creare una relazione completa con il nostro interlocutore fatta non solo di parole, ma soprattutto di gesti, di sorrisi e di sguardi amorevoli. Quanto bene ci fa il contatto con queste persone "speciali"! Silvia Bel

# **LA MIA ESPERIENZA IN BURUNDI (Novembre 2018)**



Un'esperienza unica. Tosta, ma unica. Sono arrivato in Burundi senza forse sapere dove fosse veramente con precisione sulla cartina geografica, e mi sono ritrovato dinnanzi un paesaggio magico, per non dire raro. Un altro mondo. Un mondo che non si trova sui libri o sui documentari televisivi, un mondo che si può osservare e vivere solamente lì, nell'Africa più profonda e perduta. Le persone in questi luoghi vivono con niente e nonostante ciò basta un piccolissimo gesto per vederle sorridere. Le case sono fatte con fango e mattoni di terra rossa, senza porte o finestre, senza mobili, letti o materassi. solamente qualche panca di legno e poco altro. Il cibo è poco e povero, verdure e carne di capra vanno per la maggiore. L' acqua corrente è assente, ma proprio grazie a ciò questa è stata

una delle esperienze e dei momenti più insoliti, ma allo stesso tempo divertenti, del mio soggiorno sull'Equatore. Ci si lava con brocche di acqua piovana, raccolta in enormi cisterne piazzate all'esterno delle abitazioni che, grazie ai continui temporali e acquazzoni che giornalmente bagnano il territorio, sono sempre ben fornite. Il paesaggio è collinare, dominato da un milione di sfumature di verde. Chi se lo aspettava? Solitamente si pensa all'Africa come un continente dominato da deserti o enormi praterie ricche di animali e secche vegetazioni, invece no, il Burundi è completamente verde e con una terra rossa, ma così rossa, che può essere paragonata solamente a quella dei nostri campi da tennis. Un colore che, ancora oggi, non colora solamente le mie scarpe, ma continua a dipingere la mia mente

I Burundesi invece, al contrario di quanto mi aspettassi, sono parecchio ospitali, e con la maggior parte degli stranieri anche molto rispettosi. Nonostante ciò, il Muzungu (il sottoscritto, il bianco) in quei luoghi è considerato quasi come una "figura mitologica" che si può incontrate solamente poche volte ed in rare circostanze; e quando lo si incontra non può, di conseguenza, che essere l'attrazione principale. Tutte queste motivazioni hanno fatto si

che, giorno dopo giorno, villaggio dopo villaggio, fossi continuamente sotto la pressione e lo sguardo di tutti. Questi sono stati i momenti più belli, a contatto con la gente, la loro cultura e le loro tradizioni. Abbiamo attraversato mercati, visitato scuole, fatto assistenza in centri di sanità e ospedali, sempre circondati da piccole folle che osservavano il "Musungu". Tutto ciò, sono sincero, regala momenti indimenticabili, ma da un punto di vista psicologico questa è un esperienza che stanca, il corpo ma soprattutto la mente. Il volontariato non è una vacanza, il volontariato in Africa lo è ancor di meno. Sono partito il 4 Novembre da Trieste con lo zaino praticamente vuoto, con un mucchio di dubbi, incertezze e senza nemmeno grosse aspettative. Mi sono ritrovato un mese dopo, sempre nello stesso aeroporto, con un bagaglio talmente ricco e carico che quello zainetto ormai era solo un piccolo souvenir del passato.



C'è poco da dire o commentare, è stata semplicemente un'esperienza fantastica. Apre gli occhi e soprattutto la mente, ti regala valori incredibili da poter rivivere e condividere nella vita di tutti i giorni, per le cose di tutti i giorni e con la gente di tutti i giorni, facendoti capire quali e cosa sono le priorità che ciascuno di noi deve avere.

L'Africa è splendida, e se non la provi non la puoi descrivere.

L'Africa è altruista, senza chiederle niente ti regala emozioni uniche.

30 Marzo 2019

**Daniel Dreolini** 





uesta è la testimonianza di Carol anche lei scopritrice del Burundi nel 2017. Su https://www.oikosonlus.net/basiliano-al-paese-delle-colline-verdi/tutto il racconto e le immagini della sua esperienza missionaria.

"Com'è che sei finita in Burundi?", mi chiedevano. "Un po' per caso" ho sempre risposto io. Così il 1 ottobre 2017 sono partita: destinazione Rugari, piccolo villaggio a nord est del Paese. Sono salita su quell'aereo senza grandi aspettative, con tanta curiosità e voglia di mettermi in gioco, immaginando che le mie certezze potevano essere stravolte. L'arrivo a Rugari è stato un vero e proprio shock: niente acqua, niente elettricità, piccole case di terracotta, poche persone che parlano un francese incerto, preferendo la lingua locale (kirundi). A Rugari per tutti ero la muzungu, la bianca, il che significa essere fermati da tutti, bambini piccoli che piangono perché hanno paura e i più grandi che si avvicinano incuriositi. Dopo un paio di settimane a est per seguire il progetto Santè à Muyinga,

mi sono spostata nella città di Ngozi con una neonatologa italiana e ho conosciuto la realtà dell'università e dell'ospedale locali. Grazie a Chiara ho conosciuto altre realtà che lavorano a favore dello sviluppo del Paese.

Per me il Burundi è stato il comprare il cibo per le strade e al mercato, vedere faccia a faccia la malaria, la malnutrizione, l'altissima mortalità infantile. Il Burundi è il camminare per chilometri per avere accesso all'acqua potabile, i posti di blocco, le difficoltà di comunicazione. Il Burundi è imparare a lavarsi prendendo l'acqua da un secchio o da una bottiglietta e dormire sotto una zanzariera, è la terra rossa, è essere circondata da colline verdissime. Il Burundi è costruire rapporti di fiducia con gli operai del cantiere per raggiungere un obiettivo comune. Il Burundi è riuscire a comunicare in una lingua di cui non sai neppure una parola, ma i sorrisi e gli abbracci lì acquistano un significato enorme. Sono arrivata in Burundi convinta che mi sarei sentita da sola, sono ripartita sentendomi parte di una famiglia, dove anche chi ha pochissimo è riuscito a darmi il suo tutto.

Marzo 2019

**Carol Pigat** 



## **GLI ALPINI DI VILLAORBA**

a una Pasqua all'altra, un anno di attività del Gruppo Alpini di Villaorba, si può riassumere in questo breve spazio elencando le principali attività effettuate.

Il lunedì dell' Angelo (Pasquetta per i profani) è stata organizzata la risalita del Fiume Sile, da Quarto d' Altino a Treviso, con sosta a Casale sul Sile dove siamo stati ricevuti, sul porticciolo, dal Sindaco e rappresentanti della giunta comunale, dal Capogruppo del locale Gruppo Alpini e suoi collaboratori, con successiva visita guidata della cittadina veneta suddivisi in 3 gruppi. Quindi la visita guidata di Casier e successivamente passeggiata sino al centro città di Treviso.

All'adunata nazionale di Trento abbiamo partecipato numerosi, ospiti dello scalatore Marco Pilati a Zambana frazione di Lavis posta poco a Nord di Trento . Nel corso del presente anno si terrà a Milano in occasione del centenario della nascita dell'associazione, quindi a Rimini nel 2020 e siamo fiduciosi che quella del 2021 si terrà ad Udine, dopo 25 anni dalla precedente.

Il 1° novembre abbiamo festeggiato, nella nostra sede sociale, i 95 del socio Bisutti Silvio, ben portati nonostante gli acciacchi dovuti alla veneranda età. Nell'occasione Silvio non ha mancato di ricordarci le tappe salienti della sua vita: prima da immigrato a Villaorba dal paese natio di San Giorgio della Richinvelda, il servizio militare, poi emigrante in Francia, il suo ritorno in paese e le varie tappe lavorative. Sempre presente alle assemblee annuali e, soprattutto ai pranzi sociali, dove era sempre il primo a alzarsi dal tavolo per iniziare le

danze.

In occasione del 4 Novembre sono stati predisposti degli attestati riguardanti tutti i Caduti della prima Guerra Mondiale di Villaorba e consegnati ai loro familiari più prossimi presso il Monumento dove sono riportati i loro nominativi. Al termine è stato offerto il rancio ai familiari dei Caduti ed a tutti gli intervenuti. Iniziativa molto apprezzata sia dai familiari sia dagli altri partecipanti alla cerimonia. Non si poteva terminare in modo migliore il quadriennio dedicato al centenario della Grande Guerra, dopo che anche il nostro Gruppo aveva, in diverse occasioni letto i nominativi di 450 Caduti italiani di tale tremendo conflitto.

Sono proseguiti in rapporti con il Gruppo Alpini e l'Amministrazione comunale di Villorba (TV), alcuni rappresentanti erano presenti a Villaorba in occasione del "purcit party" e successivamente ci siamo recati noi per due domeniche a Villorba; la prima per la presentazione del libro fotografico del Gruppo e la seconda volta invitati al loro pranzo sociale. Anche in queste occasioni si sono rinforzate le basi per un proficuo gemellaggio tra le due comunità, considerato che le basi erano già state gettate l'anno prima, ospiti dell' amm/ne comunale.

Sono proseguite le attività rivolte al sociale, mediante il pranzo di Natale per gli anziani del Comune, il confezionamento della pasta ad Udine per l' ANDOS, a Villaorba per la corsa non competitiva in occasione della sagra paesana, a Vissandone per la P.C. nella giornata ecologica; oltre all'installazione delle nostre tende per i ragazzi del Rugby codroipese nel campo di Goricizza per diverse volte nel corso dell'anno ( 3 volte solo nel 2019).



cco i nostri amici della terra del Benin, nella parrocchia enorme di Kandi. Da anni ormai stiamo sostenendo questo Progetto missionario, e si intravvedono i buoni risultati. Oltre 800 bambini stanno frequentando le scuole che finanziamo con le nostre offerte, raccolte con sacrificio. Ormai sono i figli che danno speranza ai genitori, i quali non hanno potuto studiare.

Donaci, Signore di perseverare nel bene, di non stancarci nell'offrire loro un nostro aiuto, piccolo per noi, ma molto grande per loro. Fa' crescere nelle nostre famiglie l'apertura al bene, alla solidarietà, alla condivisione. Educaci tutti alla carità umile e gioiosa, attenta verso i poveri, ricca di speranza e di cordialità.

# Celebrazioni della Settimana Santa

Parrocchia di Villaorba

## **DOMENICA DELLE PALME, 14 aprile**

- → Benedizione dei rami di ulivo, Processione e S. Messa: a VILLAORBA, ore 11.15, (nella piazza davanti alla chiesa).
- →S. Messa vespertina: a VARIANO, ore 19.00

## TRIDUO SACRO DELLA PASQUA

## GIOVEDÌ SANTO, 18 aprile

- → S. Messa dell'Ultima Cena e lavanda dei piedi (per le sette parrocchie): a BASILIANO, ore 20.00: partecipano i bambini della 1^ Comunione e 1^ Confessione.
- → Adorazione notturna dell'Eucaristia (per le sette parrocchie): a VISSANDONE, dalle ore 22.00 alle 24.00.

## VENERDÌ SANTO, 19 aprile

- → Canto del Mattutino e Lodi (per le sette parrocchie): a BASILIANO, ore 8.00
- → Liturgie della Passione, dello svelamento della Croce e S. Comunione: a BASAGLIA-PENTA, ore 17.00
- → Processione del Cristo morto: (per Villaorba e Basagliapenta) a VILLAORBA, ore 20.30.

## SABATO SANTO, 20 aprile

- → Canto del Mattutino e Lodi (per le sette parrocchie): a BASILIANO, ore 8.00
- → Solenne Veglia Pasquale con Benedizione del fuoco, del cero, dell'acqua (per le sette parrocchie): a BASILIANO, ore 20.30 (con rinnovo delle Promesse battesimali dei cresimandi del 2° anno; e presentazione dei nuovi iscritti alla Cresima).

→ Altra Veglia Pasquale: ORGNANO, ore 20.30

## DOMENICA DI PASQUA DI RISURREZIONE, 21 aprile

- → Canto del Mattutino e Lodi (per le sette parrocchie): a BASILIANO, ore 8.00
- → S. Messa solenne: a VILLAORBA, ore 11.15
- → Canto dei Vespri solenni (per le sette parrocchie): a BA-SILIANO, ore 17.30
- →S. Messa vespertina: a VARIANO, ore 19.00

## LUNEDÌ DELL'OTTAVA DI PASQUA, 22 aprile

→ S.S. Messe: a VISSANDONE, ore 9.00 (con Rogazioni campestri); a VARIANO (chiesa di San Leonardo), ore 10.00; a BASILIANO, ore 11.15.

## **SABATO DELL'OTTAVA DI PASQUA,** 27 aprile

→ S.S. Messa: a VILLAORBA, ore 8.30 (nella chiesa di Sant'Orsola, con Rogazioni campestri).

## DOVE E QUANDO CONFESSARSI PER LA S. PASQUA?

- -BASILIANO, Martedì Santo, 16 aprile: ore 20.00.
- -BASAGLIAPENTA, Mercoledì Santo, 17 aprile: ore 19.00.
- -BLESSANO, Lunedì Santo, 15 aprile: ore 20.00.
- -ORGNANO, Lunedì Santo, 15 aprile: ore 19.00.
- **-VARIANO**, Mercoledì Santo, 17 aprile: ore 20.00.
- -VILLAORBA, Domenica delle Palme, 14 aprile: durante l'Adorazione eucaristica (16.00 -17.30).
- -VISSANDONE, Giovedì Santo, 18 aprile: durante l'Adorazione notturna (22.00 - 24.00).

## -CRESIMANDI E GIOVANI: Sabato Santo 20 aprile, ore 18.00, (chiesa di Basiliano).

- -QUARTA E QUINTA ELE-MENTARE: Sabato 13 aprile (ore 10.30), e Mercoledì Santo, 17 aprile (ore 15.30), (chiesa di Variano).
- -MEDIE: Mercoledì Santo, 17 aprile alle ore 17.30, (chiesa di Variano).
- -Per **TUTTI** (chiesa di Basiliano): Venerdì Santo, 19 aprile (9.00 12.00); Sabato Santo, 20 aprile (9.00 12.00 e 15.00 18.00).

## PROGETTO MISSIONARIO PARROCCHIALE "KANDI"

Aiutiamo la Parrocchia di San Giuseppe di Kandì (stato del Benin)

### **QUALI SONO GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO KANDÌ?**

- -Costruire dei pozzi di acqua per permettere ad ogni villaggio (della parrocchia) di avere l'acqua necessaria per le famiglie.
- -Sostenere la mensa quotidiana delle scuole elementari gestite dalla parrocchia, per permettere ai bambini di avere un pasto al giorno.

## COME SOSTENERE IL PROGETTO KANDÌ?

- -Dall'inizio della Quaresima alla fine di maggio, in chiesa c'è una CASSETTA in cui depositare la tua offerta personale o di famiglia.
- -Oppure, puoi fare un versamento sul conto bancario della parrocchia con la chiara motivazione: "Offerta per il Progetto Kandi" (qui sotto trovi i dati necessari).



Parrocchia San Tomaso ap., Via della Chiesa, 2 - Villaorba 33031.

Per versamenti alla Parrocchia: BANCA

TER (Credito Cooperativo FVG), Agenzia di Basiliano.

IBAN: IT 17 X 08631 63661 000000092553

ABITAZIONE SACERDOTI E SUORE (Casa canonica) e ORATORIO: via Verdi, 11 - 33031 Basiliano (Ud).

**TELEFONI**: Parroco, 0432.84019 ; Suore, 334.8440553. SITO: www.parrocchia-basiliano.it